



L A XXXII.

34 7278

## STORIA DE SETTE DORMIENTI

QVALI DORMIRONO TRECENTO Settantatre anni. Et dipoi suegliatifi, crederono hauer dormito solo vna notte.



Nuouamente Ristampata.



Lementissimo Sirco vero Iddio

ò ver Messia, ò Redentor benigno,
o tu che al peccator sempre sei pio,
concedi gratta al mio piccol ingegno
che narrar possa con vn gran desso
alle tue laudi con parlare degno
l'historia magna delli addormentati
come per se poi surno rifuegliati

Per far che Theodosio Imperadore credo ben sermo nel di del nouizio per cau do di dubbio & di rancore volle mostrare a lui cotal inizio & nel suo cuore poner tal calore che più non dubitasse del grá giudizio qual si farà alla sua gran presenzia dando a tutti la giusta sentenza.

Signori miei io vi faccio assapere fi come Decio Imperator pagano teneua Fesso col sno gran potere qual'era luogo nobile, & altano & per seguir sue leggi a piu volere era nimico a ciaschedun Christiano doue trouar alcun se ne poteua ouer morir, o adorar gli faceua.

E cosistando Decio Imperadore
a Fesso venne nella città ornara
pur seguitando con ira e con seruore
tutta la gente di Christo battezzata,
& i suoi Idoli senza alcun valore
spesso adorana con la sura brigata
& facendo a' Christian morte gustare
se alcun trona na non volesse orare.

et per la crudeltà che lui vsanz
ogni Christiano n'era spauentato
celatamente ogn'vn si riposana
con gran spauento d'esser accusato.
& l'vn con l'altrojamico si schiuaua
padre & sigliuolo non era sidato
tanto era la paura ch'ognun hauia
che col fratello sidar non si ardia.

Et cosi stando al crudo Imperadore
furno accusati serre per Christiani,
quali seruiano all'alto Redentore
con tutto il cuor e suoi pensier humani
sempre adorando Christo Saluatore
& non quegl'Idoli brutti falsi, & vani
vn si chiama Dionisi l'altro Mariano
l'altro Giouanni, & yn Massimiano

Vn'altro si chiamana Costantino
vn'altro Malco di tutti spenditore
vn'altro Scrapion dinoto & sino
tutti Christiani con persetto cuore
& intendendo ognun stana tapino
esser accusati al crudo Imperadore
qual'a Christiani dana pena dura
però ognun si stana con gran paura.

E auanti a Decio furon presentati qual'era Imperador iniquo e strano & per christiani furon reprobati di Christo seruitori in ogni mano dall'Imperator furon menacciati dicendo a loro con parlar altano oli mici Idoli voi adorerete, come foio, o voi ne morirete.

E perchenon vi paia che sta surioso sopra di voi farete ben pensa a da Fesso mi parto senza far riposo ma per qui presto faròritornata, fate pensiate al vostro error pensoso acciò ch'io sappia in cotal giornata qual far volete nel mio ritornare o lasciar Christo, o Fidoliadorare

Et cosi stando Decio Imperatore
da Fesso presto se ne su partito
questi Christiani per cotal tenore
rimasen giamai di ques'ch'hauea ditto
ma pur deliberorno nel lor cuore
esser costanti per ogni via, & sito
e tutti fra lor hebber a finire
feruir a Christo, douendo morire.

E cominciorno fenza piu tardare adar per Dio tutte le fuericchezze, fecretamente fenza dubitare deliberando di fuggir l'asprezze di quel Imperator di mal'affare quale vsaua l'immense crudelezze, s'alcun trouaua non volesse orare gl'Idoli suoi, ci lo facea crucciare.

Po fer configlio tutti in compagnia di pigliar fuga gli presso alla terra dentro a vn monte onde par che sia vna gran grotta per fuggir la guerra di quell'Imperator pien d'heresia & li habitare sel mio dir non erra in pace, in carità senza rumore & di far yn di tutti spenditore.

Date

Dato ch'ebbero il lor hauer per Dio aicun danaro pur fi fi ferborno. inuerlo il monte, come gia diss'io nella gran grotta tu ti fi celorno voltando inuerío Christo ogni desio, secretamente dentro dimororno che nol sapeua già alcune genti saluo alcuni delli lor parenti.

Et cosi stando nella grotta scura fecero vn de' compagni Ipenditore qual nella città andaua alla ventura per vettouaglia deh nota il mio tenore che quando entraua per la graa paura da medico si vestia di colore costui Malco da tutti era chiamato huomo da bene, & Christia battezato

Et ciò facea per non esser conosciuto da alcun poi che I hauesse accusato & molto tempo sta via hebbe tenuto, & cosi stando Decio nominato a la cittade fu ben riuenuto come fu giunto hebbe dimandato di quetti christiani e feceli cercare per darli morte, o gl'Idoli adorare.

E come piacque a Dio, era in quel punto Si son deliberati di morire Malco venuto per comprar del pane & quando senti e vidde ch'era giunto l'imperador fi li parle strano alla lua grotta andò tutto di punto alli compagni col fuo fenso humano & disse lor che Dioera arriuato & quel ch'hauea di lor ordinato.

Et disse, fratei miei di tal furore non dubitate ne habbiate paura che serui siamo ben di tal signore che liberi ne può far (d'ogni pressura ceniamo tutti con allegro cuore ringraziando Iddio con mente pura e tutti a lette insieme ben cenorno (no cenato ch'hebber, a parlar comincior-

Parlando insieme d. ll'aspra passione di Giela Christonottro Redentore poi contemplando la Refurrectione a pianger cominciorno con dolciore, dicendo per l'humana generatione Christo Gielu mori con gran dolore & cosi stando in tal pensier, & dire tutti a u tratto cominciorno adormire La mattina seguente, el di ventro l'Imperadore questi fe cercare acciò a gl'Idoli ognun fia venuto sol per douer tal'Idoli adorare al dotto Imperator fu responduto che tra i christiani no si potria trouare & che per lui tutti eron fuggiti fuor della terra come impauriti.

All'hor l'Imperator fece chiamare tutti i parenti di questi Christiani & disse a loro i vi farò smembrare se questi non mi ponete nelle mani so che sapere doue ad habitare son iti questi traditor villani, venir gli fate o ver me gli accufate se non che tutti smembrati ne fiate.

Eth parenn per la gran paura fignor mio caro incominciorno a dire li sette Christiani con mente pura tutto il tesoro lor'a non mentire dato han per Dio consolenne cura & lei son iti dico a non fallire in vna grotta qui presso alla terra ful monte Celio per fuggir tua guerra

pin presto chel suo Christo rinegare gia non curando doglia ne martire che alcun pagano gli potesse dare l'Imperatore vdendo quelto dire, presto con furia hebbe a comandare che quella grotta ben fusse murata & con pietre, & con malta ben turata.

Per li suoi serui ciò per vbbidire si come piacque a Christo Saluatore in alcune pietre hebbon'a scolpire si come Decio alto Imperatore questi christiani li facea morire di fame drento per maggior dolore & in che giorno, l'anno & la giornata quando tal cosa ne fu fabricata.

E cosi dentro li fece murare quel Decio Imperator iniquo e strano fra se dicendo, hor vorrò mirare fe Christo gli aiuterà con sua mano deliberando di fargli stentare dentro di fame il traditor villano ma Giefu Christo, ch'aiutar gli volea per piu miracol dormir gli faceua.

Hor come piacque a Dio vero Signore Disfando il muro, come piacque a Dio Decio Imperator ne venne a morte mancando lui & ogni fuccessore per lungo tempo poi si mutan sorte la città venne sot t'vn Imperatore qual'era Christian con le voglie corte Teodosio degno costni era chiamato. fidel a Dio, & dotto in ogni lato.

Di Giefu Christo ogni cosa credeua eccetto che la sua Resurrezione questo credere, certo non poteua & non credendo gl'era gran passione & spesse volte a pianger si poneua. il suoerrore & falsa opinione dicendo ò Dio illumina il mio cuore della tualuce, & cauami d'errore.

Vedendo Iddio Theodofio Imperatore E cinque foldi Malco all'hora pre fe efferatilitto per cotal passione cauar lo volle di cotal dolore facendogli creder la resurrezione accioche a tutti coftor sia splendore veder gli se con grande ammirazione che sarà vero, che al di nouizio ognű verrà col corpo al grangiuditio

In val di Iosafat alla sentenza & là ognuu sarà poi giudicato tutti i creati faranno, poi alla prefenza di Giesu Christo qual sarà turbato & li con la sua bocca, & gra loqueza ognun sarà di sue opre pagatoin questo Theodosio creder non potea & non credendo spesse volte piangea.

In questo tépo andando un borghigiano E pur innanzi per la terra andando per questa valle quali per piacere quella gra grotta vidde a mana mano dicendo per Christo, si come quando tutta murata come puoi sa pere presto penso nello suo cuore humaao farui vna stalla solo per potere: mener le bestieli alla sicura per esser pronte & presto alla passura

E rresto il muro cominciò a disfare qual fanohauea? Imperator pagano certo pentando voler alloggiare. le sne bestie dico per certano fra le pentando chi potette fare: cotal muraglia, & in tal luogo strano & nel suo rempo mai hauea sentito ral luogoricordar più non vdito.

li detti fanti furno rifuegliati & l'vn con l'altro con vn parlar pio del buon giorno si s'hebbon salutati & del fatto di Decio iniquo, & rio ancor di nuouo furno ricordati & malco di nuouo ricontrò il tenore di quel che detto hauea l'Imperatore .

Massimiano incominciò a parlare & disse a tutti non habbiate pensiere che Christo tutti ci può liberare però fiamo costanti nel volere poi à Malco hebbono a comandare che vadia per del pan come è mestiere & più che hieri ne porti quantitade per satisfare alla necessitade.

fuor delle borfe delli compagnoni e'n verso la città andar si estese senza parlar ne far già piu termoni vicendo della grotta ben comprese & vidde il muro guatto & li quadroni. ma pur non pose la sua fantatia. che inuerso la città andò pur via.

Quando fu Malco alla terra arrivato vidde il stendardo della Crose degna fopra la porta dipinto, & collocato demarauiglia fusua mente piena & pur più innanzi poi ne fai muiato per tutto vidde la gloriosa insegna. fopra i muri, per ogni strada & via dipintera la Vergine Maria.

Christo Gielu sentiua nominare e in ogni lato sentia ricordare la madre di Giessu congioia e canto Malco di quetto s'hauea a stupefare dicendo hieri nessun'era ardito nominar Christo per alcun paruto.

Et hoggi da tutti sento nominare Christo Giefu con la fua Madre pia da Decio più nessun si vuol guardare come che Christiano par che sia per nessun modo si potea saziare mirar la terra che quella non paria fra le dicendo certo mi fon lognato d'andar a Fedo, i so che ho errato.

Por

AIP

Ch'

Et cosi stando Malco in fantasia domando della terra à vn Cittadino qual susse il nome à nondirgli bugia & lui rispose col coraggio fine Fesso è il nome della cuttà giulia all'hora Malcovedendo tal destino per comperar del pan pigliò la strada per non star più ancor tenersi a bada.

Vedendo il panattier costui negare
ne hauer di lui altra conclusione
con gran malitia, & con gran lusingare
con vna corda il prese per prigione
e cominciò con gridi, & gra sbagliare
menar colui con gran presuntione
cosi gridando sorte per la via
di molta gente a tal rumor corria.

Et da vin fornaio poi se ne su andato ilqual vendeua in piazza alla pasese & cinque soldi n'hebbe annumerato & li danar sborsò senza contese & quel del pane quando hebbe mirato se sue monete anuche, & forese fra se pensando costui hauer trouato debbe qualche tesoro sotterrato.

Vedendo Malco preso in cotal modo che di saper di lui ogn'vn cercaua el panathero pieno d'ira, & frodo publicamente mal di lui parlaua & ceraccrescersia più sama, & lodo il satto a tutti con ardir contaua dicendo che Malco da lui era venuto con se monete di stampo sconosciuto.

Et con vn suo compagno prese a dire cost pian pian che Malco non vdia cost ui tesor trouat ha non fallire e le monete in ciò ne fa la via vedendo Malco insieme così dire d'esser accusato certo si tenia fra se dicendo costui m'ha conosciuto di darmi a Decio sorte egl'è imponuto

Et che tesoro cost ui hauea reperto delli antichi, & degni Imperatori & che per se tutto l' hauea conuerto & ciò non voglion le leggi de signori che quando vn tesor d'alcun scoperto tutto deue esser de dominatori di quel luogo ò ver della cittade & maio cost ui viana falsitade.

Poi prestamente a Masco si volto & disse fratel ben so, che hai trouato va gran te soro come saputo ho che se con meco l'harai palesato secreto & buon sidele so ti sarò perche tu solo non puoi star celato dimmelo a me tratello in cortesia & insieme saremo compagnia.

Per tal gridar il popolo venia

& per intender la detta questione
che cosa è questa, ognun par che dicia
parendo a tutti grande ammiratione
e'n questo Malcogl'occhi suoi volgia
fra quel popolo, & le molte persone
fol per veder se conoscer poteua
alcun de suoi che viuerancor credeua

All'hora Malco pien di meraniglia di alzar gl'occhi ardire non hanea con la fina faccia nobile, & vermiglia con gran paura a quel del pan dicea li miei denari col tuo pane piglia & melatciami andar gli proponea ch'alcun teforogià non hò tronato la ciami andar al miomodo viato.

Cofi voltando gl'occhi attorno attorno
nessun de suoi conoscer non potia
& pur fra se diceua in tal contorno
molti ne stanno della stirpe mia
& col suo viso nobile & adorno
alcun vien conoscer non sapia
fra se diceudo pur hieriassai parenti
viddi de mia, & molti conoscenti.

Ch'alcun tesor io non trouai giamail & pur degl'altri similiho veduto simil mone e spesi sempre mai di questa stampa com io ho saputo & hier del pane pur io comperais e di queste monete il pagai tutto lasciami andar fratello in cortesia & tieni il pane, & la moneta mia.

fra tanto popol qual'è qui venuto non è possibil ch'a tal rumor si grosso alcun miei non sia peruenuto per comperar del pane io missu mossio a casa questo, che m'ha poi ritenuto danarispen lo soliti, & vsati & mai resort da me sur rrouati.

Et cosi stando n'andò il gran rumore al santo Vescouo della predetta terra, qual in quel tempo era gouernatore di Fesso all'hor per ognisito, & terra intendendo la pressa, el gran rumore mandò per quelli per vietar la guerra fra se dicendo di col questione saper ne voglio tutta la genie

E auanția lui presto ne venia il pannatier con Malco accompagnato auanti a Degio Malco si credea esser condotto, & I morto, e cruciato all'hor il Vescouo che ambedui vedea che cosa è questa hebbe dimandato el pannattier rispose, ò Monsignore di Teodoso quelto è deceptore

Costuich'è qui che hora sengo preso thesoro antico so che gli ha trouato & al mio banco questo lui ha speso comprando pan che vender son vsato parendo a me il caso di gran peso come vedete a voi io l'ho menato acciò secondo vostra fantasia voi lo trattate hauendolo in balia.

E col parlar ardito, & orgoglioso disse messere eccoui le monete ch'a spender venuto è me di nascoto comprando pane, e voi ve lo tolete all hora il vescono tutto maraniglioso le tolse i mano è à riguardar si ponete vidde l'imagine e lettere ornate come per Decio ben eran stampate.

All'hora il Vescouo nobile, e humano guardo nel vilo a Malco impaurito e difiglio, a me non far inganno, di tal tesor, deh diumi come è ito da me non hauerai pena ne danno ne dispiacer come tu l'harai ditto le monete che a spender tu portasti danno segnal che gran thesor trouassi.

Malco allhora con pietofo cuore disse Messere giamai non trouai alcun thesoroè ciò sete in errore e tal monete hieri ne spesi assai e questa fe far Decio Imperatore e tal monete spesi sempre mai si che non so doue tale cagione procede a farmi tal decisione.

I sono in sta terra certo nasciuto se pur Fesso è questo loco chiamato di molti io son nato & conosciuto poi di fangue con molti colligato da la faccia di Decio son conosciuto con sei compagni qui presso fugaro in vna grotta nel monte Celio dico fallo veder, e non farai mendico.

Ethieri Decioso chi viddi entrare in quelta terra con caualleria come fu entrato presto fe cercare i mie compagni e me di compagnia e per la gran paura del minacciare io ne fyggi alla spelonca mia e stamattina in ne la terra venne per comperar del pan come conviene.

All'hora il Vescouo cominciò a dire quasi ridendo te vorrai besfare, gli antichi huomini fargli mentire volendo Decio hora ricordare son trecento anni è più a non fallire che Dio hebbe sua vita a passare e tu sei giouane di che l'hai ve duto in Fesso entrare come io the sentuto.

Poi di che hieri de fimil tu spende ti in questa terra senza dir bugia è che per la faccia Decio tu vedesti, con gran trionfo è bella compagnia & che di questa terra tu nascetti ch'hai parenti per molri modi,e via dimmi chi son che li farò cercare e in ciò vedrò se mi vorrai besfare

All'hora Malco gli contò il tenore d'ogni parente, & d'ogni suo cugino come si chiama per stirpe, & vigore & doue che Itanno ogni lor confino fargli cercare, o degno Monfiguore & farà vero tutto il mio latino tu trouerrai il ceppo, e'l parentado & come in Fesso son nutrito, & nato.

Il Vescouo presto all'hora di presente fece cercare come proueduto li suoi cugini, amici, & li parenti il luogo, & la contrada', oue è nasciuto esser douea Malco certamente nulla trouorno com' io ho faputo ne casa ne cugin ne parentela come annullata par che fosse quela.

E non'trond cugin ne ancor parente me alcun che mai l'hauesse conoscruto. d'ogni segnale mai non troud niente essendo il Vescouo di ciò ben riduto sarebbe mai coltui fuora dimente o la memoria, e il fenso hauer perduto o sarebbeli venuto qualche vissone si come auuiene spello a le persone.

Ini parea che folle ogni molcato iui parea che fuste speziaria, iui parea che'l Solfotse leuato tant'era il gran splendor che tralucia, & con stando il Velcouo fu voltato vidde vna pietra che scritta paria, e con sua bocca a legger comincione il che vdirno tutte le persone.

Però che costui pazo gia non pare, & a me affegna propofita ragionare ver'è chio non possogia trouare di quel che dice la conclusione poi dice che hieri Decio vidde entrare in questa terra con molte persone fi che conosco & già non son errato costui tal cose debbe hauer sogneto.

Si come Decie murar fatto haueua quelli li dentro per fargli morire, poi il sommario del tempo toglietta & fece il conto fenza alcun fallire, che (recet'anni ogn'vn dormito hauez settantatre a presio al vero dire & nelle pietre tutto era intagliato il tempo, il giorno, che fe tal mutato,

Poi à Malco si riuolto il pastor & diffe a lui tu mi hai pur dritto che sei compagni hai pien di valore e tu insieme seco sei fuggito sol per suggir da Decio il gran surore se veder me gli farà tal partito poi dirò bene che tu sei verace & il panattier bugiardo, e gra médace

E per esfer ficuro, & piu certano inuer di questi cominciò a parlare s'erano viui col fuo corpo humano, & se viuean per bere, & per mangiare all'hora gli rispose Massimiano non siamo vini fenza dubitare e tutti in Fesso siam nati, & nutriti & per paura di Decio qui fuggiti.

Rispose Malco; o facro Mon signore a voi farò veder tutto il mio ditto poiche non fiete Decio Imperadore, che mei copagni, et me hauea imarrito hor mi seguite presto con buon cuore veder veli farò a tal partito a vno a vno dico a mano, a mano, pur non direte sia bugiarda, o vano.

Cosi il popol vidde questa cosa a tal miracol che Dio hauea mostrato all'hor il Vescono senza far più posa per Theodofio sresto hebbe mandato che venga a Fesso alla città gioiosa se vuol del suo error ester canato, presto ne venga con l'alzate ciglia se veder vuol vna gran marauiglia.

All'hora il Vescouo senza dimorare prese il camin con l'animo gioioso verso la grotta dico a non fare, con Malco se n'andò tutto curioso parendo a lui mai poter arriuare a quella grotta era cupidolo, & per veder tal cofa a lui ne gia gran popol dierro, & bella compagnia

Tutto il fatto glisserisse per ragione com'era ito, & ogni forma, & via, Theodofio all'hora vdendo il fermone montà a canallo, e a Fesso ne venia, & al Santo Vescouo ritornene, che li mostrasse quel che scritto hauia & lui rispose meco ne verrete & quel che è scrimo nutto vederete.

Et quando alla gran grotta firarriuato E tutti insieme con diuoto euore vidde quei Santitutti in compagnia ognun per terra li staua serratol con oration, & con la mente pia all'hor rimafe il Vescono stupetatto, quando tal cofa con gl'occhi vedia, e tutti quei gettauano splendore con razzi, & con vn gran soaue odore:

andorno alla grotta fopradetta arriuando li vidden yn splendore che ben parea dal ciel effer trafitta, vededo questo Theodosio Imperatore a pianger comincio per tal partita, co gran dolcezza dicedo, o vero Iddio hormai contento è ogni mio defio.

B.R. 180.34

Età vno, à vno stretti gl'abbracciaua ve dendo al mondo si mirabil cosa & nelle faccie lor poi riguardaua che riluceu an come vermiglia rosa di pianger, & baciarsi non restaua si come cosa ch'era pretiosa dicendo a quelli hor non sarò errato di non più creder mai sarò tentato.

All'hora vn di quei gli prese a dirè

o Theodosio alto Imperatore
Dion ha fatto al mondo cosi dor mire
sol per cauarti dal tuo grand'errore
acciò che credi senza mai fallire
che inval di Iosafat verrà il Signore
auanti a tutti il di nouizio
à dar sentenzia al terribil giudizio.

Et tu suscitati n'ha come tu vedi auanti a te non già in visione accioche fermamente tu ben credi che ver saràla gran Resurrezione noi viuemo pur come si richiedi e tutti siam palpabile persone noi habbiaselo, dormiamo, e magiamo e come voi ogni cosa facciamo.

Cosi parlando come piacque a Dio chinorno il capo con denoto cuore l'alma renderno con sommo desso a Giesu Christo nostro Redentore & con vn'atto mansueto, & pio via passorno ne sen altro romore & gli defunti rimasono tutti presenti quelli che gli hauean veduti.

are need pure during the pleasant

All'hor Theodosio pieno di dolcezza
fopra di quelli cominciò a lagrimare
ringraziando Iddio di tal chiarezza
qual gliè piaciuto volergli mostrare
Iddio collandò con gran fermezza
& in tal modo più non dubitare
& fermo crede senza più tenzone
che ver sarà la gran Resurrezione.

Et a questi se dar degna sepoltura
in quella grotta come piacque à Dio
ringraztando Iddio con mente pura
che l'ha cauato di tal pensier rio
& dà li innanzi con solenne cura
in cotal cosa fermò il suo desso
& più non su giamai in tal errore
fintta l'historia e lodato il Signore.

Diuote persone ognun sia auuisato che quest'historia ha da Dio tal dono che se alcuno ben susse aggrauato per non dormire, questo gli sia buono & molte volte questo egli è prouato che dormir lo farà con quieto sondo questa ponendo sotto il capezale fallo dormire, & liberar dal male.

Et prima che sotto il capo sia posto sette pater nostri dinoti si vuol dire à laude di Dio con buon cuordisposto per quelli sette c'hebbon a dormire & in sua laude in rima l'ha posto Antonio farina con suo buon destre valente huomo, & buono herbolaro che per seruir virtù mai fu auaro.

## IL FINE.

In Firenze, Alle Scale di Badia.







Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. B.R. 180.34

